

# enose® DUST/AD TRASMETTITORI GAS

enose® Technology



# ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

Stampato in Italia Gennaio 2014 Rev.4.7.0





# Copyright

La documentazione tecnica contenuta in questo manuale è una Pubblicazione di OGGIONI s.a.s. pertanto l'uso è riservato agli utilizzatori del sistema. Riproduzioni parziali o complete per un utilizzo diverso da supporto per gli utilizzatori del sistema sono severamente vietate senza specifica autorizzazione scritta da parte di OGGIONI s.a.s.

### Marchi Registrati

OGGIONI e il logo OGGIONI s.a.s. enose® sono marchi registrati appartenenti a OGGIONI s.a.s.

Oggioni si riserva il diritto di modificare le specifiche e il progetto pubblicati senza darne preavviso!



#### CONDIZIONI DI FORNITURA

#### Garanzia

Oggioni S.a.s. garantisce che tutti i prodotti consegnati secondo questo accordo sono privi di difetti sui materiali e sulla manodopera, sono conformi alle specifiche applicabili, e, premesso che progetti dettagliati non siano stati forniti dall'acquirente, sono privi di difetti progettuali. Oggioni S.a.s. non è responsabile per prodotti adattati per scopi particolari. Questa garanzia è fornita da Oggioni S.a.s. ed è soggetta alle seguenti condizioni:

Oggioni S.a.s. non è responsabile per difetti sui prodotti derivanti da progetti o specifiche fornite dall'acquirente;

Oggioni S.a.s. non è responsabile rispetto alla suddetta garanzia se il prezzo totale del prodotto non è stato pagato totalmente entro il periodo specificato nel paragrafo 6 delle presenti condizioni di fornitura.

La suddetta garanzia non è estendibile a parti, materiali o dispositivi prodotti da o per conto dell'acquirente a meno che tale garanzia non sia data ad OGGIONI S.a.s. da parte del costruttore.

Se richiesto da Oggioni S.a.s. I Prodotti saranno resi a Oggioni S.a.s. dall'acquirente a suo rischio e a suo carico;

Questa garanzia non copre difetti o danni dei prodotti dovuti ad installazioni o manutenzioni non appropriate, uso errato, negligenza o altra causa all'infuori di applicazioni commerciali ordinarie. Qualsiasi reclamo da parte dell'acquirente basato su difetti nella qualità o delle condizioni dei prodotti o loro guasto o che non corrispondano alle specifiche deve essere notificato a Oggioni S.a.s. entro 24 mesi dalla data della spedizione, tranne che diversamente specificato da Oggioni S.a.s. per iscritto.

Nel caso di reclamo relativo ad un prodotto causato da un difetto di qualità o condizioni del prodotto o sua non conformità notificato a Oggioni S.a.s. secondo queste condizioni, Oggioni S.a.s. potrà, a sua discrezione, sostituire gratuitamente o riparare il prodotto in garanzia. Se Oggioni S.a.s. non sarà in grado di sostituire o riparare il prodotto, il cliente potrà richiedere, a sua discrezione, una riduzione del prezzo o la cancellazione del contratto.

#### Limitazione di responsabilità

La garanzia annulla e sostituisce tutte le condizioni e/o garanzie a carico di Oggioni S.a.s. implicite negli statuti di legge o comunque tutto quello che è espressamente escluso (nella misura in cui possano già essere escluse per legge) e Oggioni S.a.s. non sarà responsabile né sotto contratto, né di illecito o comunque rispetto a difetti o danneggiamenti dei prodotti o di lesioni, perdita o danno di qualunque tipo attribuibile a tali difetti o danni.

Nota bene : è responsabilità dell'acquirente verificare che i prodotti siano adeguati alle proprie richieste e Oggioni S.a.s. non dichiara di avere nessuna competenza o capacità di giudizio riguardo le specifiche richieste dell'acquirente. L'acquirente deve assicurasi di avere piena conoscenza della natura e delle proprietà e deve attivare i propri test per verificare l'accuratezza e le prestazioni dei prodotti.

Nel caso in cui Oggioni S.a.s. dovesse essere ritenuto responsabile per perdita o danno a carico dell'acquirente, questa responsabilità è limitata al prezzo del prodotto indicato nei documenti di vendita ed in nessun caso Oggioni S.a.s. sarà responsabile di qualunque perdita di profitto o qualunque altra perdita commerciale incluso il caso di speciali conseguenze o altre perdite o danni.

Anche se Oggioni S.a.s. utilizzerà i mezzi migliori per assicurare che ogni disegno pubblicato da Oggioni S.a.s. relativo alla prestazione del prodotto sia accurato, Oggioni S.a.s. non assicura l'accuratezza di qualunque disegno pubblicato.

Quando emette un ordine per i prodotti di Oggioni S.a.s, l'acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutti i limiti legali, delle applicazioni e delle norme di sicurezza circa l'utilizzo di tali prodotti. E' quindi esclusa qualunque responsabilità di Oggioni S.a.s. sull'uso, uso errato o impossibilità ad usare il prodotto fornito, indennizzi o risarcimenti richiesti per danni diretti o indiretti causati da uso, uso errato, impossibilità ad usare per qualunque ragione il prodotto fornito non saranno quindi possibili.



(**x**3)

# **ATTENZIONE e CAUTELA**



Prima di utilizzare i trasmettitori enose<sup>®</sup> assicurarsi di aver letto e capito le istruzioni di installazione e utilizzo presenti in questo manuale.

- Assicurarsi che la custodia sia ben chiusa prima di alimentare il trasmettitore.
- Non verniciare la testina o il corpo del trasmettitore.
- All'avviamento calibrare il trasmettitore e successivamente eseguire almeno ogni 90 giorni.
- Non esporre il trasmettitore a shock elettrici e/o meccanici.
- Assicurarsi l'accesso dell'atmosfera al sensore mantenendo il filtro sinterizzato della testina o le maglie del cavo puliti e privi di condensa, tenere lontano da verniciature accidentali.
- Ogni riparazione o intervento tecnico sul trasmettitore deve essere eseguito solo da personale autorizzato da Oggioni. Tentativi di interventi senza l'autorizzazione di Oggioni faranno decadere ogni tipo di garanzia.

#### **STOCCAGGIO**

I rilevatori gas devono essere mantenuti in aree pulite, non umide ed entro i limiti di temperatura come descritti nelle specifiche tecniche.

Quando lo stoccaggio è prolungato, i rilevatori posti nel loro imballo originale devono essere sigillati in sacchetti di plastica insieme ad un essiccante.





## Dichiarazione di Conformità EC

Noi, Oggioni s.a.s, Via G. da Besana,11 20045 Besana B. (Mi) Italy dichiariamo sotto nostra sola responsabilità che I prodotti menzionati sono costruiti secondo le direttive europee applicabili e secondo le norme armonizzate o i documenti normativi elencati. Dove applicabile, un ente competente ha rilasciato relativi certificati EC a seguito di ispezioni.

Questa Dichiarazione di Conformità è relativa ai seguenti prodotti:

# Rilevatori gas, serie DUST

Principale direttiva europea 94/9/EC 2004/108/EC

| EN-60079-0:2006     | Apparati Elettrici per atmosfere esplosive:                         |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|                     | Prescrizioni Generali                                               |  |
| EN 60079-29-1: 2007 | Apparati Elettrici per atmosfere esplosive:                         |  |
|                     | Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d" |  |
| EN-50270 :2006      | Compatibilità Elettromagnetica – Apparati Elettrici per             |  |
|                     | rilevazione e misura di gas combustibili, tossici o ossigeno        |  |

Tipo di protezione: II 3G

Ex nA II T6 IP65

Notifica del Sistema Qualità secondo l'annesso VII della direttiva 94/9/EC no. 03 ATEX 4539Q emessa dall'ente certificatore Nemko AS – CE0470

Firma del Produttore

General Director

Managing Director

Data: 15/02/2010



OGGIONI S.a.s. Via Lavoratori Autobianchi, 1 P.T.B.Edif.13 - 20832 Desio (MB) Tel. +39 0362 629135 Fax.+39 0362 622531 e-mail: info@oggionisas.com Supporto tecnico: techsupport@oggionisas.com - web: www.oggionisas.com



# **Indice**

| ATTENZIONE e CAUTELA                                        |
|-------------------------------------------------------------|
| I INTRODUZIONE                                              |
| 1.1 Caratteristiche Generali71.2 Caratteristiche8           |
| 1.2 Caratteristiche8                                        |
|                                                             |
|                                                             |
| 1.3 Applicazioni Tipiche8                                   |
| II SPECIFICHE8                                              |
| 2.1 Specifiche Generali                                     |
| 2.2 Specifiche Elettriche                                   |
| 2.3 Specifiche Ambientali                                   |
| 2.4 Specifiche Meccaniche                                   |
| 2.5 Configurazione Rilevatori                               |
| 2.6 Dimensioni                                              |
| 2.6.1 Dimensioni versione standard DUST/AD                  |
| 2.6.2 Dimensioni versione DUST/AD//ID                       |
| III INSTALLAZIONE                                           |
| 3.1 Guida al posizionamento del rilevatore                  |
| 3.2 Avvelenamento dei Sensori – Precauzioni d'installazione |
| 3.3 Guida Generale al Cablaggio                             |
| 3.4 Guida al Collegamento dei cavi                          |
| 3.5 Ispezione finale e Start Up                             |
| 3.6 Condizione Guasto e Azioni                              |
| IV TEST E VERIFICA17                                        |
| V CALIBRAZIONE17                                            |
| 5.1 Calibrazione di ZERO                                    |
| 5.2 Calibrazione con GAS (SPAN)                             |
| 5.2.1 Calibrazione con gas con uscite relé (CCS)            |
| 5.2.2 Calibrazione con gas (Span) usando un multimetro      |
| VI MANUTENZIONE22                                           |
| VII Interfaccia Seriale MODBUS RTU                          |
| 7.1 Introduzione                                            |
| 7.2 Modbus read command                                     |
| 7.3 Memory map                                              |
| VIII ACCESSORI24                                            |



#### **I INTRODUZIONE**

#### 1.1 Caratteristiche Generali

I trasmettitori enose<sup>®</sup> sono ingegnerizzati per misurare concentrazioni di gas combustibili nella scala 0-100% Limite Inferiore di Esplosività (LIE) o concentrazioni di gas tossici, misurate in ppm (Parti Per Milione), in un'atmosfera generalmente composta da aria.

Un'ingegnerizzazione modulare dei trasmettitori permette l'utilizzo di sensori di varie tecnologie: IR (Infrarossi), Pellistor, Celle Elettrochimiche e MOS.

Costruiti in tecnologia SMT, i trasmettitori enose® sono estremamente compatti e resinati nella testina del rilevatore. Essi possono essere utilizzati sia come dispositivo di rilevazione autonomo tramite attivazione di relé interni, o possono essere connessi ad un sistema di rilevazione dati remoto.

#### Testina enose® GM1

La testina è un dispositivo controllato da un microprocessore integrato, ingegnerizzato con una memoria non-volatile, che permette una calibrazione non intrusiva, facilmente eseguibile con un magnete da una persona soltanto. Il gas campione entra nella camera di misura della testina dove è collocato il sensore, per convezione e diffusione passando attraverso un filtro sinterizzato in acciaio inox arresta fiamma.



Fig. 1.1.1 DUST AD





#### 1.2 Caratteristiche

I trasmettitori gas mod. DUST/AD enose<sup>®</sup> sono dispositivi basati su microprocessore con uscita analogica 4-20mA, tre uscite relè con contatti liberi da tensione e un'interfaccia digitale seriale RS485.

Versioni opzionali sono disponibili anche con un Display LCD retroilluminato 8x2 caratteri.

I trasmettitori sono completamente programmabili e di facile manutenzione essendo progettati per una calibrazione "Non Intrusiva" effettuabile da singolo operatore.

Dimensioni contenute.

Bassi Consumi

# 1.3 Applicazioni Tipiche

Ideali per rilevare gas combustibili e solventi Molto resistenti a sostanze avvelenanti Sensore incorporato o remoto Relè incorporati lo rendono completamente autonomo I rilevatori mod. DUST sono costruiti secondo gli standard Europei.

#### **II SPECIFICHE**

# 2.1 Specifiche Generali

| Tecnologie dei sensori utilizzati | IR (Infrarossi)        |
|-----------------------------------|------------------------|
|                                   | Catalitica / Pellistor |
|                                   | Cella Elettrochimica   |
|                                   | MOS (Semiconduttore)   |
| Grado di Protezione IP            | IP65                   |
| Luoghi di installazione           | Aree NON pericolose    |
| Ripetitività nel breve periodo    | ±2% FSD 60 min.        |
| Ripetitività nel lungo periodo    | ±5% FSD 3 mesi         |
| Precisione                        | ±5% FSD                |



(Ex)

2.2 Specifiche Elettriche

| Alimentazione             | 12÷30 Vcc                                             |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Assorbimento              | Sensori IR gas Combustibili:                          |  |
|                           | 140mA@13.5V; 80mA@24V                                 |  |
|                           | Sensori Catalitici gas combustibili:                  |  |
|                           | Sensore H.Q.: 140mA@13.5V; 110mA@24V                  |  |
|                           | Sensore Standard: 75mA@13.5V; 55mA@24V                |  |
|                           | Sensori Ossigeno/Gas Tossici:                         |  |
|                           | 60mA@13.5V; 40mA@24V                                  |  |
|                           | Sensore MOS:                                          |  |
|                           | 100mA@13.5V; 70mA@24V                                 |  |
|                           | Configurazione con Relè:                              |  |
|                           | + 20mA@13.5V; 10mA@24V ogni relè energizzato          |  |
|                           | (max 3 relè)                                          |  |
| Fusibile su Alimentazione | 500 mA                                                |  |
| Fusibile su Segnale       | 63 mA                                                 |  |
| Uscita Analogica          | 4-20 mA                                               |  |
| Carico                    | 0-300 ohms                                            |  |
| Tipo di cablaggio         | 4-20mA: Cavo schermato a 3 conduttori Ø1,5mm          |  |
|                           | Relè: cavo a 2 conduttori                             |  |
| Relé                      | 2 relé per Preallarme / Allarme                       |  |
|                           | 1 relè di Guasto                                      |  |
|                           | Programmabili normalmente energizzati/de-energizzati, |  |
|                           | con reset manuale/automatico                          |  |
|                           | Resistenza contatto Max. $150 \text{ m}\Omega$        |  |
|                           | Voltaggio commutazione Max. 100Vdc                    |  |
|                           | Corrente commutazione Max. 1A                         |  |

2.3 Specifiche Ambientali

| Suscettibilità Elettromagnetica EMC | 10V/m                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura di immagazzinamento     | -40 a 85 °C                             |
| Temperatura di funzionamento        | -20 a 70 °C                             |
|                                     | -20 a 50°C – solo celle elettrochimiche |
| Umidità relativa                    | 90% R.H. n.c.                           |
| Pressione atmosferica               | 80-120kPa – solo celle elettrochimiche  |

2.4 Specifiche Meccaniche

| Dimensioni totali (fuori tutto) 140x76x54 mm (Aluminium Housing) |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Peso                                                             | 0.3 Kg          |
| Montaggio                                                        | Fori 2x6 mm     |
| Connessione                                                      | Pressacavo PG16 |
|                                                                  |                 |





#### 2.5 Configurazione Rilevatori

I rilevatori mod. DUST possono essere configurati con diverse uscite a seconda delle applicazioni richieste. In breve, la seguente tabella, raggruppa le varie opzioni:

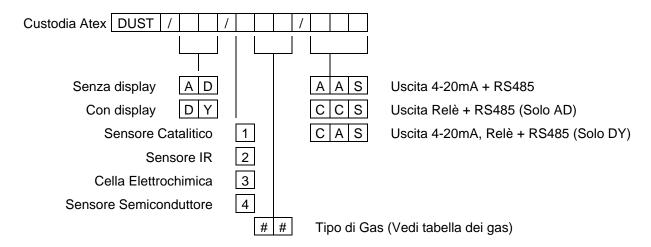

#### 2.6 Dimensioni

#### 2.6.1 Dimensioni versione standard DUST/AD





# 2.6.2 Dimensioni versione DUST/AD/.../ID







L'installazione deve essere eseguita soltanto da personale competente o istruito.



Collocare il rilevatore in modo da facilitare la calibrazione e la manutenzione ordinarie.

Montare sempre il rilevatore in posizione verticale con la testina rivolta verso il basso e l'entrata cavi verso l'alto.

Il rilevatore DUST deve essere installato secondo le prescrizioni normative e le regolamentazioni del paese in cui ci si trova.

# 3.1 Guida al posizionamento del rilevatore

Il primo fattore da tenere in considerazione quando si deve decidere dove posizionare il rilevatore gas è il tipo di gas che deve essere rilevato.

Normalmente, per gas con densità minore di quella dell'aria (idrogeno, metano, ecc.), i rilevatori sono uniformemente distribuiti a circa 30cm dal punto più alto del soffitto, in quanto questi gas "leggeri" si diffondono facilmente in aria.

E' anche buona regola evitare luoghi con presenza di correnti d'aria oppure dove l'aria è stagnante a causa di irregolarità del soffitto per esempio travi ecc. che possono fermare il gas dallo spostarsi liberamente in ambiente.

Per gas con densità maggiore dell'aria i rilevatori gas devono essere posizionati in prossimità del pavimento (a circa 30cm) e in prossimità di possibili punti di fuga.

Luoghi particolari come ad esempio pozzetti, botole, flange, raccordi ecc. devono sempre essere controllati da un rilevatore.

Per gas con densità simile a quella dell'aria o per gas tossici a basse concentrazioni la regola generale è quella di distribuire i rilevatori gas a livelli diversi per aumentare le possibilità di intercettare un'eventuale fuga.

Posizionare sempre la testina del rilevatore gas verso il basso in modo che il filtro di entrata del gas sia protetto dall'acqua e da accumuli di polvere o sporcizia. Collocare il rilevatore in modo da facilitare la calibrazione e la manutenzione ordinarie.

#### 3.2 Avvelenamento dei Sensori – Precauzioni d'installazione

Ci sono alcune sostanze che, se presenti nell'atmosfera da analizzare possono alterare considerevolmente la risposta del sensore. Queste sostanze sono chiamate avvelenanti.

Gli avvelenanti più importanti sono:

Alogenuri (Composti contenenti fluoro, cloro, bromo and iodio).

Glicole di zolfo (Composti che polimerizzano la pallina ceramica che avvolge il filamento).

Metalli Pesanti (es.: Piombo tetraetile).

Se è prevista la presenza di tali sostanze nell'ambiente dove il rilevatore sarà installato, è raccomandabile verificare frequentemente la sensibilità del sensore con gas di calibrazione.



(**x**3)

#### 3.3 Guida Generale al Cablaggio

Per il collegamento del sensore con l'unità di alimentazione, si consiglia l'uso di cavi schermati.

Nel caso in cui si usino più spezzoni di filo, per realizzare il cablaggio, assicurarsi che vi sia continuità anche sulla schermatura dei cavi e le giunzioni tra i conduttori dovranno essere stagnate.

Lo schermo del cavo deve essere collegato a terra in area sicura.

Sempre in merito alla schermatura si ricorda che questa deve essere collegata a terra unicamente dal lato unità di controllo o gruppo di alimentazione, mentre non dovrà mai essere collegata sui rilevatori.

Si sconsiglia l'uso di capicorda, o comunque la realizzazione di giunzioni sui cavi di alimentazione mediante dispositivi di serraggio o a crimpare.

Si consiglia di evitare di collegare alla stessa fonte di alimentazione utilizzata per i rilevatori, carichi induttivi o capacitivi in grado di generare transienti sull'alimentazione del sistema.

Nel caso sia necessaria una fonte di alimentazione di servizio per attuatori, sirene o altri dispositivi, si consiglia l'utilizzo di un avvolgimento separato sul secondario del trasformatore di alimentazione. L'impianto elettrico di alimentazione deve essere correttamente collegato alla massa a terra.

Completare tutti i test sull'isolamento dei cavi prima di collegare i cavi alle due estremità.

Quando tutti i cablaggi sono terminati e completamente testati, il sistema può essere alimentato.

La tabella seguente fornisce una guida sulle sezioni dei cavi da utilizzare in funzione delle distanze.

| Distanza | Sezione | Sezione |
|----------|---------|---------|
| Km.      | AWG     | mmq     |
| <1       | 17      | 1       |
| 1.5      | 15      | 1.6     |
| 2.5      | 13      | 2.5     |

Suggeriamo l'utilizzo di cavo mod. FG7OH2R o equivalente

#### 3.4 Guida al Collegamento dei cavi

I rilevatori gas mod. DUST richiedono un cavo di interconnessione a dieci conduttori, che saranno collegati in base alla configurazione in vs. possesso come di seguito specificato. Nelle seguenti tabelle sono descritte tutte le configurazioni dei DUST disponibili con i relativi collegamenti.

# a) Versione 4-20mA con linea seriale RS485 DUST / .. / AD / AAS



| Morsetto | Segnale   | Descrizione            |
|----------|-----------|------------------------|
| 1        | (-)       | Negativo               |
| 2        | +12÷24Vcc | Positivo alimentazione |
| 3        | 4-20mA    | Uscita analogica       |
| 4        | (-)       | Negativo               |
| 5        | A         | A RS-485               |
| 6        | В         | B RS-485               |
| 7        | Schermo   | Schermo                |



OGGIONI S.a.s. Via Lavoratori Autobianchi, 1 P.T.B.Edif.13 - 20832 Desio (MB) Tel. +39 0362 629135 Fax.+39 0362 622531 e-mail: info@oggionisas.com Supporto tecnico: techsupport@oggionisas.com - web: www.oggionisas.com



#### b) Versione con solo linea seriale RS485 DUST / AD / .. / ID

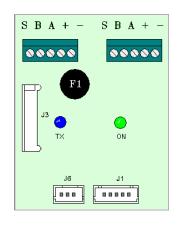

| Morsetto        | Segnale   | Descrizione                |
|-----------------|-----------|----------------------------|
| 1               | (-)       | Negativo                   |
| 2               | +12÷24Vcc | Positivo alimentazione     |
| 3               | A         | A RS-485                   |
| 4               | В         | B RS-485                   |
| 5               | Schermo   | schermo                    |
| Indicazioni LED |           |                            |
| ON              | Verde     | Alimentazione              |
| Modbus          | Blu       | Stato comunicazione RS-485 |

# c) Versione 3 relé con linea seriale RS485 DUST / .. / AD / CCS



| Morsetto        | Segnale   | Descrizione                      |
|-----------------|-----------|----------------------------------|
| Connettore M1   |           |                                  |
| 1               | (-)       | Negativo                         |
| 2               | +12÷24Vcc | Positivo alimentazione           |
| 3               | N/U       | Non Usato                        |
| 4               | NA/NC     | Soglia primo livello d'allarme   |
| 5               | Comune    | Soglia primo livello d'allarme   |
| 6               | NA/NC     | Soglia secondo livello d'allarme |
| 7               | Comune    | Soglia secondo livello d'allarme |
| 8               | NA/NC     | Guasto                           |
| 9               | Comune    | Guasto                           |
| 10              | Schermo   | Schermo                          |
| Morsetto        | Segnale   | Descrizione                      |
| Connettore J7   | A         | A RS-485                         |
|                 | В         | B RS-485                         |
|                 |           |                                  |
| Indicazioni LEI | D         |                                  |
| ON              | Verde     | Alimentazione                    |
| L1              | Rosso     | Primo livello d'allarme          |
| L2              | Rosso     | Secondo livello d'allarme        |
| L3              | Giallo    | Guasto                           |
| Modbus          | Blu       | Stato comunicazione RS-485       |

#### N.B.:

Tutti i 3 relé hanno solo un singolo contatto. Quindi quando il relè non è eccitato il contatto rimarrà aperto (NA) e il relativo LED rimarrà spento.

Alimentando il relé il contatto si chiuderà e il relativo LED si accenderà. Quindi, se i relé sono programmati come normalmente eccitati, i contatti saranno chiusi in condizioni di lavoro normale e i loro LED saranno accesi, e si apriranno in caso di un evento ad essi associato (allarme, guasto) o per mancanza di alimentazione e i relativi LED si spegneranno.



OGGIONI S.a.s. Via Lavoratori Autobianchi, 1 P.T.B.Edif.13 - 20832 Desio (MB) Tel. +39 0362 629135 Fax.+39 0362 622531 e-mail: info@oggionisas.com Supporto tecnico: <a href="mailto:techsupport@oggionisas.com">techsupport@oggionisas.com</a> - web: <a href="https://www.oggionisas.com">www.oggionisas.com</a>



Le soglie d'allarme d'intervento dei relé sono impostate in fabbrica su indicazione del cliente e possono essere modificate da quest'ultimo solo tramite collegamento ad un PC con l'utilizzo di un software dedicato "enoseBlu2" (fare riferimento al Manuale Istruzioni del software enoseBlu2 per la relativa procedura).

## d) Configurazione con display remoto

E' possibile, se necessario, aggiungere un display remoto DY-28 al rilevatore gas. In questo caso, i collegamenti tra il rilevatore gas e l'unità display dovranno essere eseguiti come indicato in figura.

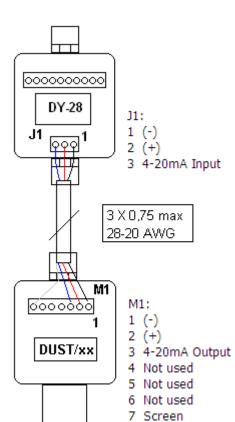

I collegamenti elettrici per l'alimentazione e il segnale 4-20mA tra le due unità dovranno essere eseguiti tra il morsetto M1 del rilevatore gas e il connettore J1 dell'unità display DY-28.

Assegnazione morsetto J1 unità display DY-28:

| Morsetto      | Segnal    | Descrizione            |
|---------------|-----------|------------------------|
|               | e         |                        |
| Connettore J1 |           |                        |
| 1             | (-)       | Negativo               |
| 2             | +12÷24Vcc | Positivo alimentazione |
| 3             | 4-20mA    | Uscita analogica       |

Per ulteriori chiarimenti consigliamo di fare riferimento al manuale del DY-28.

N.B.: Il display potrà essere collegato solo alle schede dei rilevatori versione AAS, in quanto è richiesta l'uscita 4-20mA dalla scheda.





#### 3.5 Ispezione finale e Start Up

Completare tutti i test sull'isolamento dei cavi prima di collegare i cavi alle due estremità. LO SCHERMO DEL CAVO deve essere isolato e NON DEVE ESSERE COLLEGATO AL CIRCUITO ELETTRONICO DEL RILEVATORE GAS.

Quando tutti i cablaggi sono terminati e completamente testati, il rilevatore deve essere chiuso, sigillato e il sistema può essere alimentato.

Il rilevatore gas ha un tempo di riscaldamento (warm up) di 60 secondi durante i quali l'uscita 4-20mA resterà a 2mA (condizione di guasto).

In caso di versione con uscite relé, durante il tempo di riscaldamento il relé di guasto sarà attivo (visualizzando la condizione di guasto) e quando la procedura di riscaldamento sarà terminata con successo, il relé tornerà alla sua condizione normale.

In caso il rilevatore gas sia effettivamente in guasto, il relé di guasto resterà attivato (segnalando l'effettivo guasto) anche dopo la fine della procedura di riscaldamento.

Al termine della procedura di riscaldamento, in condizioni operative normali, lo strumento deve dare un valore di 4mA sull'uscita analogica.

#### 3.6 Condizione Guasto e Azioni

Le condizioni di anomalia o guasto vengono segnalate dal trasmettitore mediante l'attivazione del relé di guasto (per versione CCS) o portando l'uscita analogica al valore di 2mA (per versione AAS).

La tabella seguente indica le condizioni di guasto e le azioni possibili:

| Condizione                           | Modalità              | Azioni                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accensione                           | Ripristino Automatico | Attesa fine ciclo di start-up durata circa 1 minuto                                                                                                                            |
| Accensione fallita                   | Ripristino Manuale    | Riavviare lo strumento, se il problema<br>persiste verificare lo stato del sensore e se<br>necessario procedere alla sua sostituzione                                          |
| Sensore guasto                       | Ripristino Manuale    | Verificare lo stato del sensore e se necessario procedere alla sua sostituzione                                                                                                |
| Errore EEPROM<br>CRC                 | Ripristino Manuale    | Riavviare lo strumento se il problema persiste inviare lo strumento al fornitore                                                                                               |
| Errore di calibrazione               | Ripristino Manuale    | Ritentare una procedura di calibrazione se il problema persiste sostituire il sensore                                                                                          |
| Over Range (superamento fondo scala) | Ripristino Automatico | Verificare assenza di gas in ambiente,<br>riavviare lo strumento se il problema persiste<br>verificare lo stato del sensore e se necessario<br>procedere alla sua sostituzione |
| Deriva negativa del sensore          | Ripristino Automatico | Riavviare il sensore o eseguire una taratura di zero                                                                                                                           |



Atex Certified

# IV TEST E VERIFICA

Lo strumento è calibrato in fabbrica per il gas specificato.

Si raccomanda di verificare la risposta del sensore ogni tre mesi utilizzando l'apposito kit di test e taratura contenente una bombola titolata con gas a concentrazione nota. Per verificare la lettura del rilevatore gas seguire la procedura seguente:

- 1. Applicare l'adattatore GDA-FA-1 alla testina GM1 del rilevatore gas e collegare il tubo flessibile al regolatore montato sulla bombola.
- 2. Collegare un multimetro (con scala 20mA) in serie al segnale 4-20mA; sul multimetro si leggeranno 4mA in condizioni normali di funzionamento in aria pulita.
- 3. Se il rilevatore gas è dotato solo di uscite relé (Versione CCS), potrete solo verificare l'attivazione dei relé al raggiungimento della soglia d'allarme impostata dando gas dalla bombola campione.
- 4. Aprire lentamente il regolatore della bombola fino ad ottenere un flusso di gas campione non superiore a 0,5 l/min. e mantenetelo costante.
- 5. La corrente letta sul multimetro aumenterà fino al raggiungimento del valore massimo poi si stabilizzerà.
- 6. Questa fase dovrebbe durare circa 1 min., verificare costantemente l'uscita 4-20mA con il multimetro durante tutta la procedura.
- 7. Se il rilevatore gas è dotato solo di uscite relé (Versione CCS), vedrete l'attivazione dei relé quando la concentrazione letta raggiungerà i livelli d'allarme impostati (i relé cambieranno di stato e vedrete accendersi o spegnersi i LED rossi secondo il tipo di programmazione richiesta se normalmente energizzati o normalmente a riposo).
- 8. Al termine del test chiudere il regolatore della bombola e togliere l'adattatore dalla testina del rilevatore.

#### **V CALIBRAZIONE**

Lo strumento è calibrato in fabbrica per il gas specificato.

Si raccomanda di verificare la risposta del sensore ogni tre mesi utilizzando l'apposito kit di test e taratura contenente una bombola titolata con gas a concentrazione nota.

Per effettuare una corretta calibrazione sono necessari i seguenti strumenti:

Kit di Calibrazione con adattatore per testina GM1.

Bombola titolata contenente gas a concentrazione nota (preferibilmente con una concentrazione pari al 50% del fondo scala del rilevatore gas) con regolatore.

Magnete preformato per avvio procedure di Calibrazione.



Prima di iniziare qualsiasi procedura di test e calibrazione tutto il personale responsabile per la sicurezza deve essere informato e tutti i sistemi di allarme connessi all'impianto di rilevazione gas devono essere disattivati!





#### 5.1 Calibrazione di ZERO



Fig. 1 Partendo da questa posizione, ruotare lentamente il magnete fino a raggiungere la posizione come mostrato in Fig. 2



Fig. 2 Da questa posizione rimuovere il magnete e la procedura di calibrazione di zero

#### **5.2 Calibrazione con GAS (SPAN)**

Per la calibrazione con gas, applicare l'adattatore sulla testina GM1 e collegarlo al tubo della bombola gas tramite l'attacco rapido come mostrato in figura. Avviare la calibrazione seguendo la procedura sotto descritta. La calibrazione può essere eseguita in due modi:

- Cieca, vedi paragrafo 4.2.1.
- Verificando l'uscita 4-20mA con un multimetro durante la procedura (vedi paragrafo 4.2.2.)



#### 5.2.1 Calibrazione con gas con uscite relé (CCS)

Questa procedura segue tre fasi come di seguito descritte:

Disattivare tutti i sistemi di allarme connessi all'impianto di rilevazione gas dopo aver informato tutti gli addetti e responsabili della sicurezza. Applicare il magnete di calibrazione sul lato sinistro della testina (come mostrato in Fig. 1) e ruotare lentamente il magnete di 120° verso destra (come mostrato in Fig. 2), si accenderà il LED rosso di Pre-allarme indicando la lettura del magnete, ruotare subito il magnete verso sinistra (prima che il LED rosso si spenga di nuovo) riportandolo nella posizione inziale.

Il LED rosso di Pre-allarme si spegne, attendere circa 40 secondi fino a quando il LED rosso di Allarme si accende (se dopo circa 40 secondi il LED non si accende la procedura di calibrazione non è inziata, quindi ripetere l'operazione con il magnete).

Rimuovere il magnete dalla testina del rilevatore. In questo modo il rilevatore gas è entrato in modalità di calibrazione.

Aprire lentamente il regolatore della bombola gas fino ad avere un flusso di gas non superiore a 0,5 l/min. e mantenere un flusso costante di gas di taratura per circa 60 secondi. Ora il valore letto dovrebbe essere stabile. Dopo 60 secondi chiudere il regolatore della bombola.

Attendere che il LED rosso di Allarme si spenga, a questo punto la procedura di calibrazione è terminata. Nel caso in cui il LED giallo di guasto cambi stato (condizione di guasto) la calibrazione



OGGIONI S.a.s. Via Lavoratori Autobianchi, 1 P.T.B.Edif.13 - 20832 Desio (MB) Tel. +39 0362 629135 Fax.+39 0362 622531 e-mail: info@oggionisas.com Supporto tecnico: techsupport@oggionisas.com - web: www.oggionisas.com



Atex Certified

non è andata a buon fine, quindi ripetere tutta la procedura dall'inizio. Se il guasto persiste vedere paragrafo3.6.

Rimuovere l'adattatore dalla testina del rilevatore gas e riattivare tutti i sistemi di allarme connessi all'impianto di rilevazione gas.

#### 5.2.2 Calibrazione con gas (Span) usando un multimetro

Scollegare il rilevatore gas dalla centale di controllo, applicare il magnete di calibrazione sul lato sinistro della testina (come mostrato in Fig. 1), ruotare lentamente il magnete di 120° verso destra (come mostrato in Fig. 2), attendere alcuni secondi e ruotare il magnete verso sinistra riportandolo nella posizione inziale.

Collegare un multimetro con scala 20mA in serie al segnale 4-20mA.

Sul multimetro si dovrebbe leggere quanto segue:

Appena dopo aver rimosso il magnete: la corrente scenderà da 4mA fino a 1mA e resterà fissa per circa 20 secondi.

Trascorsi i 20 secondi, sarà visualizzato il valore atteso del gas di calibrazione (standard è 12mA = 50% del fondo scala).

Questo valore può essere modificato dall'operatore se la bombola a disposizione contiene una concentrazione diversa. Vedi le NOTE sotto riportate.

Questo valore resterà stabile per circa 20 secondi.

Trascorsi questi altri 20 secondi il rilevatore gas mostrerà il valore reale letto, quindi il multimetro leggerà 4mA.

Aprire lentamente il regolatore della bombola gas fino ad avere un flusso di gas non superiore a 0,5 l/min. e mantenere un flusso costante di gas di taratura. La corrente letta aumenterà fino al raggiungimento del valore massimo poi si stabilizzerà. Questo processo durerà circa 1 minuto.

Dopo circa 1 minuto chiudere il regolatore e rimuovere l'adattatore dalla testina GM1. Non appena la lettura del gas scenderà sotto l'80% del valore più alto letto, il rilevatore gas memorizzerà lo span. Il valore letto più alto sarà assegnato al valore di span atteso. Durante questa operazione, il valore in mA letto sul multimetro scenderà fino a 1mA.

Questa fase durerà circa 20 secondi, poi lo strumento tornerà alla lettura in tempo reale. Considerando che ci possa essere ancora del gas all'interno della testina del sensore, l'operatore probabilmente leggerà un valore di corrente in diminuzione verso i 4mA.

!! **ATTENZIONE** !! Se il processo di calibrazione non va a buon fine, il multimetro misurerà 2mA. In questo caso spegnere e riaccendere lo strumento (togliendo e ridando alimentazione), attendere la fine del tempo di riscaldamento del sensore (warm up) poi ripetere la procedura di calibrazione.

Eventualmente, dopo che l'uscita 4-20mA è tornata stabile a 4mA (il rilevatore è tornato a zero), è consigliabile verificare la calibrazione dando gas dalla bombola controllando il valore della concentrazione letta.

**NOTE** – Modifica del valore di span atteso (concentraz. del gas di calibrazione):

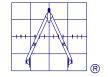

OGGIONI S.a.s. Via Lavoratori Autobianchi, 1 P.T.B.Edif.13 - 20832 Desio (MB) Tel. +39 0362 629135 Fax.+39 0362 622531 e-mail: info@oggionisas.com Supporto tecnico: <a href="mailto:techsupport@oggionisas.com">techsupport@oggionisas.com</a> - web: <a href="https://www.oggionisas.com">www.oggionisas.com</a>



Per modificare il valore di span atteso (concentraz. del gas di calibrazione), non appena si legge il valore di 12mA sul multimetro, (vedi punto c) sopra) applicare di nuovo il magnete sulla testina del rilevatore (in posizione centrale) e mantenerlo in posizione, il valore della concentrazione di gas atteso comincerà a salire. Quando viene raggiunto il valore di span atteso desiderato, il magnete deve essere rimosso.

Se il valore desiderato è inferiore al valore standard presente (50%), si deve mantenere il magnete in posizione fino a che si raggiunge il fondo scala, poi il conteggio ripartirà da zero. Poi, una volta raggiunto il valore desiderato il magnete potrà essere rimosso.

Prima di questa operazione è necessario effettuare un calcolo per trovare il valore di corrente corrispondente alla concentrazione di span atteso desiderata, in base al fondo scala del rilevatore, applicando le seguenti considerazioni:

La scala in corrente va da 4mA corrispondenti a zero gas (aria pulita tranne in caso di rilevazione ossigeno) a 20mA corrispondenti al fondo scala del rilevatore.

Quindi ci sarà sempre una differenza di 16mA dallo zero al valore di fondo scala. La miglior cosa da fare è calcolare la concentrazione della bombola gas in % rispetto al fondo scala.

Esmpio: per i gas esplosivi (con fondo scala 100%LIE) una concentrazione del 30% LIE corrisponderà a:

$$4mA + 30\%*16mA = 4mA + 4.8mA = 8.8mA$$
.

Per i gas tossici invece, avendo per esempio un fondo scala di 300ppm di CO e una bombola contenente 100ppm, la concentrazione della bombola corrisponde al 33% del fondo scala.

Di conseguenza il calcolo sarà il seguente:

$$4mA + 33\%*16mA = 4mA + 5.28mA = 9.28mA$$



Tabella 1 - Tempi di Risposta dei vari sensori

| Gas                   | Formula | Tecnologia Sensore      | Fondo scala<br>Standard               | Risposta<br>T <sub>50</sub> | Risposta<br>T <sub>90</sub> |
|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Esplosivi             | НС      | Catalitico Standard     | 0 - 100% LIE                          | n.a.                        | < 10 sec.                   |
|                       |         | Catalitico Alta Qualità | 0 - 100% LIE                          | n.a.                        | < 10 sec.                   |
|                       |         | Infrarosso              | 0 - 100% LIE                          | n.a.                        | < 30 sec.                   |
| Vari                  |         | MOS                     | Vari                                  | n.a.                        | < 10 sec.                   |
| Ossigeno              | O2      | Cella elettrochimica    | 0 - 30% Vol.                          | n.a.                        | < 15 sec.                   |
| Monossido di Carbonio | СО      | Cella elettrochimica    | 0-300/500 ppm                         | < 10 sec.                   | < 30 sec.                   |
|                       |         |                         | 0-500/1500 ppm con<br>Filtro H2 e SO2 | < 10 sec.                   | < 30 sec.                   |
| Anidride Carbonica    | CO2     | Infrarosso              | 0 – 10000/20000ppm                    | n.a.                        | < 30 sec.                   |
|                       |         |                         | 0 – 5% v/v                            | n.a.                        | < 30 sec.                   |
|                       |         |                         | 0 – 100% v/v                          | n.a.                        | < 30 sec.                   |
| Idronono              | H2      | Cella elettrochimica    | 0 - 1% Vol.                           | n.a.                        | < 70 sec.                   |
| Idrogeno              |         |                         | 0 - 4% Vol.                           | < 40 sec.                   | < 60 sec.                   |
| Ammoniaca             | NH3     | Cella elettrochimica    | 0 - 100 ppm                           | < 20 sec.                   | < 60 sec.                   |
|                       |         |                         | 0 - 500 ppm                           | < 30 sec.                   | < 90 sec.                   |
|                       |         |                         | 0 - 1.000 ppm                         | < 20 sec.                   | < 90 sec.                   |
|                       |         |                         | 0 - 5.000 ppm                         | < 30 sec.                   | < 90 sec.                   |
| Acido Cianidrico      | HCN     | Cella elettrochimica    | 0 - 30 ppm                            | < 25 sec.                   | < 50 sec.                   |
| Acido Cloridrico      | HCI     | Cella elettrochimica    | 0 - 30 ppm                            | < 30 sec.                   | < 70 sec.                   |
| Bromuro di Idrogeno   | HBr     | Cella elettrochimica    | 0 - 30 ppm                            | < 30 sec.                   | < 70 sec.                   |
| Cloro                 | Cl2     | Cella elettrochimica    | 0 - 10 ppm                            | < 30 sec.                   | < 60 sec.                   |
|                       |         |                         | 0 - 50 ppm                            | < 20 sec.                   | < 60 sec.                   |
| Acido Solfidrico      | H2S     | Cella elettrochimica    | 0 - 30 ppm                            | < 15 sec.                   | < 30 sec.                   |
|                       |         |                         | 0 - 100 ppm                           | < 15 sec.                   | < 30 sec.                   |
| Anidride Solforosa    | SO2     | Cella elettrochimica    | 0 - 20 ppm                            | n.a.                        | < 35 sec.                   |
| Silano                | SiH4    | Cella elettrochimica    | 0 - 50 ppm                            | < 10 sec.                   | < 60 sec.                   |
| Trifloruro di Boro    | BF3     | Cella elettrochimica    | 0 - 10 ppm                            | < 30 sec.                   | < 90 sec.                   |
| Floruro di Idrogeno   | HF      | Cella elettrochimica    | 0 - 10 ppm                            | < 30 sec.                   | < 90 sec.                   |



Assicuratevi una completa comprensione di tutte le regolamentazioni Statali, Provinciali e Comunali applicabili in ambito salute e sicurezza prima di utilizzare questi prodotti.





#### **VI MANUTENZIONE**

# Prescrizioni Di Sicurezza



L'installazione e la manutenzione di questi prodotti devono essere eseguite solo da personale competente e debitamente formato.

Prima di iniziare qualsiasi attività di manutenzione, tutti i responsabili della sicurezza devono essere informati e tutti i sistemi di allarme collegati all'impianto di rilevazione gas devono essere disattivati.

Se correttamente installati, questi strumenti necessitano di una manutenzione programmata, comprese delle calibrazioni ad intervalli regolari. E' raccomandabile effettuare un controllo completo dell'impianto almeno una volta all'anno che comporta le seguenti attività:

Il sensore è calibrato in fabbrica specificatamente per la sostanza richiesta dal cliente. Nonostante questo è buona norma verificare (possibilmente ogni tre mesi) la risposta del sensore con gas titolato a concentrazione nota e ricalibrarlo se necessario.

Assicurarsi che l'atmosfera sia pulita e che non siano presenti altri gas prima di procedere con la calibrazione, usare sempre bombole di gas certificate e che non siano già scadute (ogni bombola ha la data di scadenza).

Il rilevatore è provvisto di un filtro sinterizzato che durante il normale funzionamento può intasarsi a causa di acqua, polvere, olio ecc. Verificare il filtro sinterizzato rimuovendo il cappuccio della testina del rilevatore e pulirlo con aria compressa pulita prima di riposizionarlo.

NON USARE ARIA COMPRESSA SUL FILTRO SINTERIZZATO QUANDO E' ANCORA INSTALLATO SULLA TESTINA DEL RILEVATORE GAS!

Alla fine della manutenzione e/o ispezione, aggiornare il registro d'impianto assicurandosi di prendere nota delle azioni effettuate e dei nuovi parametri di calibrazione.



Atex Certified

# VII Interfaccia Seriale MODBUS RTU

#### 7.1 Introduzione

L'interfaccia di comunicazione Modbus è basata sullo standard a due fili half-duplex RS485 in conformità alle specifiche EIA-485.

Il trasmettitore implement ail protocollo RTU, il modo RTU e il formato seriale devono essere gli stessi per tutti I dispositive collegati nel network.

Interfaccia Modbus factory default:

Address 127
Baud rate 19k2
Parity none
Stop Bit 1

#### 7.2 Modbus read command

• READ-MULTI-HR (cod. 03 dec. Read holding register)

# 7.3 Memory map

(Holding Registers)

| CATEGORIA<br>DEL<br>REGISTRO | INDIRIZZO<br>MODBUS | NOME                 | UNITA'             | MEMORIA | LIVELLO<br>DI<br>ACCESSO |
|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| DIAGNOSTICA                  | 12                  | NumeroPreallarmi     | Generale           | E2PROM  | READ ONLY                |
| DIAGNOSTICA                  | 13                  | NumeroAllarmi        | Generale           | E2PROM  | READ ONLY                |
| DIAGNOSTICA                  | 14                  | MassimoGas           | decimi di milliAmp | E2PROM  | READ ONLY                |
| DIAGNOSTICA                  | 54                  | GradoSIL             | Generale           | E2PROM  | READ ONLY                |
| DIAGNOSTICA                  | 74                  | ContatoreResetHW     | Generale           | E2PROM  | ADMIN                    |
| LETTURA DAL                  | 6                   | PercentoGas          | Percentuale        | RAM     | READ ONLY                |
| SENSORE                      |                     |                      |                    |         |                          |
| LETTURA DAL                  | 7                   | UscitaSensore        | milliVolt          | RAM     | READ ONLY                |
| SENSORE                      |                     |                      |                    |         |                          |
| LETTURA DAL                  | 9                   | QuantitaGasSegnalata | decimi di milliAmp | RAM     | READ ONLY                |
| SENSORE                      |                     |                      |                    |         |                          |
| LETTURA DAL                  | 10                  | QuantitaGasFBack     | decimi di milliAmp | RAM     | READ ONLY                |
| SENSORE                      |                     |                      |                    |         |                          |
| LETTURA DAL                  | 11                  | Temperatura          | decimi di Grado    | RAM     | READ ONLY                |
| SENSORE                      |                     |                      | Centigrado         |         |                          |



B) Ex

**Atex Certified** 

# **VIII ACCESSORI**

Paraspruzzi Cod. GDA - SD



Cappa convogliatrice Cod. GDA - CO



Adattatore per calibrazione Cod. GDA – FA-1



Kit di calibrazione in valigetta Cod. GDA - TK



# **NOTE**





# **NOTE**



OGGIONI S.a.s. Via Lavoratori Autobianchi, 1 P.T.B.Edif.13 - 20832 Desio (MB) Tel. +39 0362 629135 Fax.+39 0362 622531 e-mail: info@oggionisas.com Supporto tecnico: techsupport@oggionisas.com - web: www.oggionisas.com





Per maggiori informazioni prego contattare:

Oggioni s.a.s. Desio (MB) Italy

Tel. + 39 0362 995062 Fax. +39 0362 622531 www.oggionisas.com info@oggionisas.com



Questo manuale include specifiche generali soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

